# NDUSTRIA

ED IL CONMERCIO SERICO

| Per UDINE sei mes  |    |   |   |    |      |    |
|--------------------|----|---|---|----|------|----|
| Per l'Interne » n  | »  | ٠ | ٠ | ٠. | თ 날, | 50 |
| Por P Esteco p - p | ν. |   | , | ,  | » 5. |    |

#### Risce egui Bomenica

Un mimero separato cesta soldi 40 all' Ufficio della Re dazione Contrada Savorgnana N. 127 rosso. prezzi modiciesimi - Lettere e gruppi affranceti.

Si pregano i gentili nostri abhuonati a voler rianovare in tempo l'associazione del secondo seme-stre, per non soffrir ritardi nella spedizione del Giornale; e quelli che fossero ancora in difetto del primo, a voler mettersi in regola coll'Amministra-La Redazione zione.

Udine 24 giugno

I hozzoli sono quasi affatto scomparsi -- le filande mal provvednte, e le piccole partité che comparvero sul mercato nel corso della settimana andarono vendute ai prezzi seguenti:

| 18  | Giugno, da | aL.      | 2.85 | ad al | 4.45 |
|-----|------------|----------|------|-------|------|
| 19  | ĭ          | 1        | 3.60 |       | 4.45 |
| 20  |            | . 2      | 3.75 | >     | 4.10 |
| 21. | ,          | <b>s</b> | 3.25 | •     | 4.60 |
| 22  | <b>,</b>   | 4.       | 3.60 |       | 4.—  |
| 23  | ,          | 9        | 3.65 | •     | 4.05 |
| 24  | •          | ,        | 3.50 |       | 3.90 |

La buona riuscita delle razze bivoltine del Giappone, in confronto di tutte le altre; la necessità in. cui vennero i nostri semenzai di pensare alla educazione delle sementi nate o in procinto di pascere, confezionate nella fiducia che fossero anunali; e più di tutto il vedere sui gelsi tanta foglia infruttuosa a scapito della produzione dei grani, ha fatto nascere l'idea di pensare seriagram, na jauo nascere i idea di pensare seria-mente ad un secondo raccolto, che forse varrà a coprire il deficit del primo. Ed in fatti, una con-siderevole quantità di queste sementi venne dispen-sata a rendita: e se la stagione continua favore-vole, e se gli educatori vorranno stare attaccati alle semplici prescrizioni desunte dagli scritti de-di nomini i niti pratici in tala materia a che nogli nomini i più pratici in tale materia e che noi, come tanti altri, ci siamo creduti in dovere di pubblicare, crediamo di non andare errati nell'attribuire a questa raccolta una importanza ne suoi risultati forse maggiore di quella testè compiuta.

Ma una quistione di qualche rilievo, almeno a nostro modo di vedere, occupa adesso la nostra Camera di Commercio, e sulla quale venne interpellata da diversi distretti della provincia.

Si tratta di decidere se nella formazione della tassa provinciale dei bozzoli si devono comprendere anche i bivoltini in corso di educazione e che probabilmente si presenteranno sul mercato prima ancora dell'epoca in cui di solito si chiudeva il registro delle notifiche. È questa la prima volta che s'intraprende da noi l'allevamento di un secondo raccolto e quindi si presenta una circostanza tutta nuova e che non poteva venir prevista da da chi emanava le disposizioni pella dichiarazione dell'adequato generale. La quistione crediamo richieda un maturo esame, perche sono tante le ragioni che militano pro e contro. Intanto per qualunque evenienza sarà bene che la Commissione pensi a raccogliere e subito gli elementi necessari da presentarsi alla Camera pella più sollecita for-mazione della *Metida*, riservandosi poi di aprire di nnovo le pubbliche pese e le notificazioni dei contratti, pella formazione di una seconda Tassa, che possa fornire il mezzo allo scioglimento di ogni eventuale quistione.

#### NOSTRE CORRISPONDENZE

Londra, 15 giugno.

I timori concepiti sulla riuscita del raccolto in Europa si sono pur troppo avverati, ed a que-st ora è pressochò constatato che, preso nel suo assieme, il risultato è di molto inferiore a quello dell'anno decorso. A giudicare dai rapporti che ci pervengono dai diversi paesi di produzione, si deve ritenere che nella Spagna la raccolta sia assoluta- corsi reali delle sete nuove. I nostri fabbricanti Tricate 22 detto. Nessuna novità di rinarco mente meschina; in Francia appena due terzi quella adunque, se dovessero semplicemente considerare sul mercato dei grani, e continua soltanto un di-

dell'anno passato, ed in Italia più o meno inferiore secondo le località, eccettuata soltante la Lombardia, dove, in forza d'una buona provvista di sementi del Giappone, si arriverà ad un discreto risultato, vale a dire presso a poco eguale a quello della campagna antecedente.

Ammessi questi futti bisogna adesso farsi a considerare la posizione attuale delle sete. Non si può quindi disconoscere ch' ella non sia tanto più deplorabile pel consumo, in quanto che alla scarsezza generale del raccolto si unisce inoltre una estrema riduzione delle vecchie nostre rimanenze, sia asiatiche che europee, e tale che in passato non si vide che ben di rado. Ed in fatti i nostri depositi non contenevano al primo del mese che 14,000 balle di sete asiatiche d'ogni genere, c sappiamo dai più recenti avvisi che la quantità in viaggio dalla China o dal Giappone si riduce a qualche centinajo di balle, e che fino all'epoca in cui potranno comparire sul mercato i prodotti delle sete unove, non putremo più contare su maggiori importazioni.

Questa mancanza di materia prima giunge molto mal a proposito pella industria delle sete, e più ancora in questo momento in cui le commissioni dell'America, attese da quattro anni con tanta impazienza cominciavano a riacquistare l'importanza d'alifa volta pella pacificazione assicurata di quel paese, la cui prima conseguenza fu d'imprimere un nuovo slancio agli affari. Un aumento considerevole e pronto era dunque inevitabile in tale stato di cose; e sebbene i corsi attuali possano sembrare esagerati per quanto riguarda la fabbrica, di cui impediranno quello sviluppo nel quale veniva da si gran tempo contrariata, pare non pertanto siano giustificati dal disseccamento quasi totale delle rimanenze. I nostri prezzi si reggono intanto come segue;

Si fanno adesse mille congetture sulla probabile quantità che potranno fornirci la China e il Giappone in questa nuova campagna, e non si può disconoscere che una tale quistione entrerà d'ora innanzi come un clemento di prima importanza nei calcoli, che si faranno sull'avvenire. Che so non ci verrà importata una quantità considerevole di sete nuove, non sarà certo a difetto di pagarle abbastanza care, poiché con tutta la buona disposizione non si può mai procurarsi più di quanto si produce; e poi si deve anche pensara che quest' anno ne verrà trattenuta una buona parte per sopperire ai bisogni dell' interno della China, che quanto pare è affatto sprovvisto.

In sete d' Italia si fa proprio quasi nulla, perchè l'articolo manca affatto.

Lione 19 gingno

I prezzi elevati della giornata e le considerevoli provviste fatto da qualche tempo dalla fabbrica, che la mette nella condizione di non aver pressanti bisogni, sono le cause che hanno contribuito a rallentare nel corso della settimana passata il movimento degli affari. La esitazione domina i compratori. Ed in verso, tutti gli articoli hanno subito in poco tempo un aumento di rilievo e sproporzionato colla generale condizione del commercio; e dall'altro canto, qualunque sia l'importanza di questo rialzo, ella è ben lontana di stabilire attualmente dei prezzi che stiano in rapporto coi

i prezzi esorbitanti che si domandano pelle sete del muovo raccolto, sarebbero anche pronti a continuare i loro acquisti in sete vecchie che trovano ancora a prezzi ben inferiori, ma questa loro disposizione viene in gran parte paralizzata da con-siderazioni di un ordine superiore e più generale.

Tale è la fase nella quale stiamo per entrare. Questa lotta fra le sete vecchie e le nuove potrà prolangarsi fino al punto in cui lo smaltimento dei vecchi depositi lascierà libero il campo alle sete dell'attuale campagna, a meno che imprevisti avvenimenti non vengano prima a modificaro la situazione e a far inclinare la bilancia dal lato del ribasso.

Malgrado la riserva quasi completa d'un gran numero di filatori, tanto in Francia che in Italia, prezzi dei bozzoli non hanno sofferto variazioni in questi ultimi giorni e si pagano da per tutto a limiti molto alti.

Lo ultimo notizie da Shanghai ci portano le sospensioni di due case d'importanza, che impressionarono fortemente la piazza. In quanto alle vecchie rimanenze non era più da parlarae: si atten-deva con impazienza il risultato della nuova raccolta che fino a quella duta s'annunziava sotto-auspici favorevoli; ma però non era ancora taulo: avanzata da permettersi un giudizio definitivo.

La nostra stagionatura ha registrato nel corso della settimana passata chil. 73,996, contro 82,127

della settimana precedente.

#### · MERCATO DEI BOZZOLI

Italia 20 giugno

L. 10.30a 9.50L.9.40a8.50L.8.—a5.— 10.50. 8.80.8.70.7.50.7.—.5.50 AlbaAstiCarmagnola 10. - 9.40 . 9. - 7.50 . 7. - 5. -• 11.—• 10.—• 9.80• 8·60• 8.40• 8.20 Cameo 9.50 · 8. - · 7.50 · 6. - · 5.50 · 4. - 9.20 · 8. - · 7.90 · 6.80 · 6.50 · - . -ModenaMondovi 9.50 - 7.60 - 7.50 - 5.50 - 5.40 - 4.-Novara 9.— 8.— 7.— 6.— 5.— 4.— 8.90 8.— 7.50 6.— 6.— 3.50 11.— 10.— 9.— 8.— 7.— 6.— 3.50 10.20 9.— 8.80 6.60 6.— 3.50 7.50 7.— 6.50 6.25 6.— 5.— NoniFirenzePiacenza Reggio Cal. . Napoli Francia 16 detto.

9.— a8.-F.7.50a7.-F.6.-a5.-Aubenas Fr. 8.25 · 8. — · 7.50 · 7. — · 7. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. — · 6. Valenza Anduze Avignone  $8.75 \cdot 8. \longrightarrow 7.50 \cdot 7. \longrightarrow 5.75 \cdot 6. \longrightarrow$ Cavaillou

#### GRANI

Udine 23 Giugno. Il marcato delle granaglie ha mantenulo un buon corrente d'affari per tutto il corso della quindicina con vendite discretamente numerose. I Granoni godono sempre del favore, e le apprensioni concepite sull'esito del raccolto hanno prodotto un nuovo rialzo sui prezzi. Nulla di nuovo nei Formenti che si reggono sempre, ma con poca domanda, sui corsi precedenti.

#### Prezzi Correnti

| Formento nuovo | da L. | 14.25 | a L. | 13.50 |
|----------------|-------|-------|------|-------|
| Granotarco »   | ,     | 10.75 | ע    | 10.25 |
| Segala vecchia | >     | 9.75  | ע    | 9.50  |
| nuova          |       | 7.50  | •    | 7,—   |
| Avena          | ,     | 8.50  | ٠. و | 8.25  |
|                |       |       |      |       |

Trieste 22 detto. Nessuna novità di rimarco

screto consumo di Formentoni con prezzi ben sostenuti.

4,10 a fior. 4.15 Ibraila vecchio da fior. 3.75 a > 3.80 Banato nuovo. . . Ravenna Rimini 3,75 a .. .

Genova 20 detto. Gl' incessanti arrivi di grani teneri e duri dal levante mantengone il marcato in calma. Melle vendite settimanali si conosce che i prezzi praticati sono in favoro dei compratori. Si attende con impazienza il risultato dei raccolti in generale, dai quali si potrà regolare il futuro andamento dell'articolo.

Nel Riso pochi alfari pella mancanza di com-missioni dai mercati del Levauto che alimentano maggiormente il consumo di questa derrata.

#### INTERESSI PUBBLICI Strada ferrata da Villacco-Udine-Cerviznano.

Per cura della nostra Camera di Commercio uscirà a giorni per le stampe la « Relazione dell'ingegnere in capo Giovanni dottor Corvetta sui diversi tracciamenti di ferrovia nelle valli del Fella e dell' Isonzo . Ci spiace che la ristrettezza delle nostre colonne non ci consenta di riportarla tutta intera, e perciò dobbiamo limitarci a presentare ai nostri lettori quella parte che serve di confutazione all' opuscolo del sig. Semrad, incominciando dalla introduzione che la accompagna.

La rapidità delle comunicazioni e la mitezza dei nali, queste condizioni vitali del commercio e dell'industria, preoccupano oggidi vivamente l'attenzione del pubblico e degli nomini di stato di tutto le nazioni. Esse tendono ad operare nella produzione e nelle transazioni commerciali una vera rivoluzione, ed a generalizzare quei savi principi di pubblica economia che gl'insegnamenti della scienza non hanno valso a far adottare, e che la necessità saprà imporre. Conseguenza inevitabile della mitezza dei neli sarà difatti che ogni Provincia dovrà limitarsì a produrre ciò che può ottenero più facilmento e meglio della sua vicina, e non sprecherà delle forze, che il sistema proibitivo non è sempre sufficiente a rendere proficue.

Ma se il risultato finale di questa rivoluzione segnerà il principio di un'era novella per l'industria ed il commercio, non si può disconoscere che l'epoca di transizione, nella quale ci troviamo, sia fatale a molte Provincie, c specialmente a quelle che, per non avere ancora raggiunte quelle condizioni di progresso delle loro vicine, si trovano impossenti a tollerarne la concorrenza, Perciò l'idea che ha inspirato la Memoria Ministeriale nell'occasione di una nuova rete di strade ferrate nella Monarchia Austriaca è al di sopra di ogni encomio, e noi l'abbiamo accolta con viva riconoscenza e salutata colla speranza di vederla feconda di utili risultamenti.

Per effetto di questa generosa iniziativa è stato ridostato il Progetto della Ferrovia della Pontebba; esso si è ingrandito ed ha acquistato il carattero di una grandiosa impress, nella quale, tanto l'industria dell'interno, quanto il commercio (del Litorale, vedono un' ancora di salvezza nella decadenza di cui sono minacciati.

E qui gioverà ricordare come già nel 1856 le Camere di Commercio di Venezia e del Friuli in unione a diversi negozianti di Udine facevano eseguire dall'ingegnere sig. Cavedalis un Progetto di Ferrovia tra Udine e la Carinzia e come esso ingegnere, dopo avere attentamente esaminati i diversi passi cho mettono alla Carinzia, si pronunciava per quello della Pontebba, facendone oggetto de' suoi studj '). Le vicende del 1859 e le tristi condizioni del commercio non concedettero in allora un ulteriore sviluppo di questo progetto, il quale, richiamato oggidi alla pubblica attonzione dall'Opuscolo Ministeriale, preoccupa a buona ragione l'interesse del Commercio di Triesto o dell' Industra di oltre monte. Non si tratta più di una semplice riunione mediante ferrovia del Veneto alla Carin-

1) Cav. Giuseppe Reali, rappresentante il Commercio di Venezio, Congregazione Provinciale del Friedi Camera di Commercio del Friedi Municipio di Udine Ditta P. Braida e comp.

icipio di Udine
a P. Braida e comp.
Canciani Giocomo
A. Heimann
A. Kircher-Antiveri
Ongaro Francosco
Giocomelli Carlo
Pecile dott. Gabrielo
Bonanni Natale
Luzzato Graziadio
More neo A.

Morphys A.
 Recommercio di Venezia per ma metà ed il Commercio di Udino per l'altro, sostennero le apese del progetto.

zia; si tratta di una nuova linea di comunicaziono tra il mare Adriatico ed il Danubio; di una linea indipendente che troverà nella propria autonomia le condizioni di un proficuo esercizio, e che per gli effetti di una salutare concorrenza renderà più utile al commercie le ferrovie già esistenti.

Si tratta di una linea, la quale metterà Trieste e Venezia nella posizione di lottare vantaggiosamento nel vasto campo della concorrenza, che l'apertura dell' Istmo di Suez aprirà alle nazioni. Prolungato da Villacco al Nord per Leoben, Haag fino a Linz per Budweis la muova ferrovia percorrerà un paese ricchissimo di prodotti minerali: eve la sviluppo dell' industria è unicamente limitato dalle difficoltà delle comunicazioni: l'apertura della nuova linea decuplerà il valore di questi prodotti, e l'attività commerciale ne farà l'oggetto di proficue transazioni.

Al Sud il breve tratto Udina-Cervignano fornirà con fievissima spesa alla nuova ferrovia uno sbocco immediato al mare, e col renderla indipendente da altre comunicazioni no accrescerà l'importanza ed aumenterà la sua utilità.

Finalmente una biforcazione ai Piani di Portis, o la costruzione del tronco che da questa stazione condurrebbe a Toblach, darebbe soddisfazione ad uno de' più vitali bisogni del Commercio di Trieste, cioè alla comunicazione col Lago di Costanza.

Questo complessivo progetto, di cui abbiamo appena tracciati i tratti principali, è nato dalla fusione di varit progetti parziali e dalla spontanea associazione") delle Rappresentanze del commercio, dell'industria e dell'agricoltura dei paesi che verranno benoficati dalla nuova linea.

Confidato esso progetto ad un Comitato Centrale residente in Vienna il quale apprezza giustamento l'importanza della sua missione; ogni giorno più caldamente reclamato nella sua esecuzione dal commercio, desiderato dalle Autorità militari per scopi strategici, esso, per ciò almena che risguarda la linea principale del Danubio al mare ha fatto rapidi progressi, e tutto ci fa sperare che non tarderà molto ad essere un fatto compinto.

La Camera di Commercio e d'Industria del Friuli, nell'associarsi all'iniziamento di quosto progetto e nell'inviare un suo rappresentante al Comitato Centrale, è stata ben lieta di potere aggiungere i suoi sforzi a quelli delle altre Camere di Commercio, per promuovere la pratica effettuazione di un impresa di tanta importanza per il bone comune.

Essa però non può dimenticare i propri doveri verso la Provincia di cui rappresenta il Commercio e l'Industria, e perciò spera che non la si vorrà tacciare di spirito di parte e di municipalismo, se oggidi si vede costretta a trattare con dettaglio della grande questione per confutare un opuscolo pubblicato a Gorizia nel gennaio 1865, e nel quate esagerando le difficoltà della linea Pontebba proposta dal Ministero, vorrebbe congiungere la Carinzia con Gorizia attraverso la Valle dell'Isonzo superando il Monte Prediel.

Per la valle dell' Isonzo non è la prima volta che questa via viene opposta a quella della Pontebba, e giá nel 1857, l'onorevole Camera di Commercio di Gorizia faceva eseguire uno studio della suddetta linea dall'ingegnere sig. Hayder, il quale volendo evitare le forti pendenze, sorgenti di enormi spese nell'oscreizio, dovette dare un grande sviluppo al suo tracciato che riusci più lungo di quello che l'ingegnere Cavedalis aveva eseguito per la Pontebba. E siccome la lunghozza di una strada misurata sulla carta è ció che maggiormento può influire sullo spirito dello persone poco esporte in simili questioni, il Comitato di Gorizia, poco soddisfatto del primo progetto, confidò al sig. ingegnere Semrad la missione di eseguire un nuovo studio del Predicl, che facesse apparire quella strada più breve e meno costosa.

Impotente a rispondere agli argomenti tecnici che fanno l'oggetto dell'opuscolo, nel quale il sig. ingegnere Semrad ha esposti i risultati del suo lavoro, la scrivente Camera si rivolse alle illuminate sollecitudini dell' I, R. Delegato Provincialo sig. conto Caboga, colla preghiera che venisse incaricato l'ingegnero in capo della nostra Provincia dott. Corvetta di confutare quelle asserzioni del sig. ingegnore Semrad, che anche a persone estrance all'arte hanno dovuto apparire per lo meno esagerate.

Ci duole profondamente di trovarci in opposizione di interessi colla consovella di Gorizia, ma la preghiamo di considerare che in questo argomento la nostra posizione è assai diversa della sua. Le transazioni tra il Friuli e la Carinzia, che già da secoli si effettuano per la via della Pontobba, banno creato dei rapporti commerciali di cui la nostra Provincia ritrae un vantaggio non indifferente. Ancora al giorno d'oggi la via prescelta dal Commercio di Trieste per un gran numero di merci è quella di Cervignano - Udine - Pontebba, che è sempre o sarà la più econo-

La benemerita Camero di Commercio e d'Infustrio della Ca-rinzia prose l'iniziativa, collo nota 5 dicembro 1864 N. 613, lo Rappresentanze interessate nella linea Linz-Udine alla riunione, che ebbe luogo in Klagenfurt nel giorno 44 detto.

mica; e per il suo Commercio colla Garinzia, Gorizia stessa approfitta della strada Pontebbana.

Non si tratta dunque per noi semplicomento di avere o di non avere una strada ferrata, si tratta di conservare o di perdere il nostro Commercio colla Carinzia; e se l'effettuazione della ferrovia del Prediel sarebbe per Gorizia un doppio vantaggio, essa sarebbe per noi una doppia perdita. Se dunque l'onorevole Comitato di Gorizia ha tentate ogni sforzo per arricchire la vaga città dell' Isonzo di una nuova ferrovia e di attivarvi il Commercio della Carinzia, nessano vorrà certamente contestare a noi il diritto d'imitarne l'esempio per conservare ciò che possediamo. Roclamata, per ragioni strategiche, da un esorcizio assai più economico di quella del Prodiel, la via Pontebbana dovrà necessariamente essere prescelta; e noi osiamo sperare che quando una suprema decisione avrà tolto ogni dubbio sulla questione, la lodevele Camera di Commercio di Gorizia saprà sacrificare l'interesso municipale all'amore del bene comune, e che prestorà il suo validissimo appoggio ad un' impresa di cui essa pure risentirà gli utili effetti.

Noi pertanto rendiamo di pubblica ragione il Rapporto del nostro ingegnero dott. Corvetta, al quale ci sombra che ben poco possa esser aggiunto per dimostrare l'assoluta preferibilità della nostra linea, in confronto di quella del Prediel.

#### RELAZIONE.

Richiestami una relazione storica sulle condizioni della r. strada postale da Udine a Pontebba con riferimento all' opuscolo stampato in Gorizia, portante l'Opinato 28 dicembre 4864 dell' I. R. ingegnere in cape sig. Ferdinando Semrad, sulla costruzione di una ferrovia da Gorizia per la vallo dell' Isonzo a Villacco, sarà d' uopo vicordare le superiori disposizioni pella radicale sistemazione della r. strada pontebbana effettuata dall' anno 1830 al 1836, e le seguite vicissitudini, nonché prendere in mature esame le contrarie descrizioni, le proposte tecniche ed i preventivi sommarii di confronto delle spese su cui tratta l'opuscolo suddetto; per cui già mi vedo costretto a sortire da quella brevità che amerci usare quantunque non intenda di provocare qualsiasi polemica, come non può ritenersi provocata, attesa la mia posizione, esponendo il vero stato delle cose colla scorta della unita Corografia abbracciante entrambo te valli del Fella e dell' Isonzo ').

E passando a dimostrare come, cessato il Do-. minio Veneto, il movimento politico e commerciale, abbandonando la valle dell'Isonzo da Gorizia per il Prediel, si spingesse lungo la strada da Udine per Pontebba a Tarvis per esser questa la più breve e facile comunicazione del Regno Lombardo-Veneto con Vienna ed il centro della Germania, per cui poi il\*Governo Austriaco, riconosciuta tutta l'importanza di questa via, veniva nella decisione di approvarne fino dall'anno 1828 la sua radicale sistemaziono; passa a far cenno dei vari miglioramenti predisposti in epoche diverse lungo la strada della Pontebba e dei robusti lavori parziali che si adottarono da ultimo e dei pochi clic mancano ancora a raggiungere il completo suo perfezionamento. Fa quindi una dettagliata esposizione delle spese incontrate dal 1830 in poi, onde sistemare e sostenere la comunicazione da Udine a Pontebba 2), quali ammontano alla complessiva somma di 2 milioni e 400 mila fiorini.

Ma lasciamo la parola al dottor Corvetta.

Quindi in onta di tanti disastri e dei replicati lavori o spreco di danaro in causa dell' urgenza di ripristinare il passaggio tutte le volte che veniva interrotto o difficultato, attesa l'importanza di quella comunicazione al confronto di qualunque altra, il tronco da Ospedaletto a Pontebba, che misura leghe 5, a sistemazione completa, va ad importare F. 436,000 per ciascuna lega, e l'intiera linea di leghe 9, ragguagliatamente F. 266,000, lecche non potendo sombrare eccessivo per una strada tanto comoda ed interessante, valo a completamento respingero qualsiasi contrapposta asserzione. (Vedi pag. 40 e 11 dell' opuscolo). Col canone annuo di F. 22,000, si hanno sempre so-

stenute non solo le cure di ordinaria manutenzione, ma provveduto a miglioramenti, come si è fatto anche da ultimo specialmente nel rimettere li vecchi contromuri rivestendoli con pietre da taglio che frutteranno in seguito una notabile diminuzione di spesa. E ciò in grazia della pochissima neve cui va soggetta la r. strada in discorso al confronto di qualsiasi altra verso le Alpi, calcolandosi

Pegli opportuni confronti coll'opuscolo in corse giovera in-dicare le misure delle strade in leghe e'dei manufatti in klofter celle rispettive frazioni decimali, accemando fra parentesi le corrispon-denti in chilometri e metri.

2) Si espone il Resocutto con quoi dettagli che potranno avere ntito applicazione nel Preventivo pella costruzione della ferrovia.

in media la sola spesa di F. 1200 all'anno, per cui nessuno potra negare che vi concorrano le principali prorogative onde fissare lo sviluppo d'una ferrovia lungo la vallo del Felia!).

Un primo studio pel tracciamento di essa ferrovia venne fatto dal distinto ingegnere civile sig. Alessandro Cavedalis nell'anno 1857 per incarico della Camera Provinciale di Commercio, secondo il quale, dipartendosi dalla staziono di questa città, portavasi a ponento della r. strada Pontobbana sino a Tavagnacco, indi percorrondo la vallata del Cormor, ed invalzandosi gradatamente sino dirimpetto a Vendeglio mediante raddrizzi e difese su quel torrente passava anche a ponente di Buja per poscia riplegare nell'ampia vallo del Lodra onde raggiungere Ospedaletto. Seguiva poi la sinistra del Tagliamento o del Fella sino alla campagna inferiore di Resiutta, dove attraversato il Felia stesso assecondava a destra l'andamento della r. strada sino a Pontebba con curve troppo risentite. Già sortendo dalla stazione di Udine fissava la salita dell' 14 p. 1000 onde attraversaro la r. strada maestra d' Italia a kl. 600 (1138) circa fuori della porta urbana di Poscolle con adatto cavalcavia a tro arcate di pietra; alternava fra le collino fino a Buja lo più dolci acclività con buone tratto orizzontali; mediante una continua discesa aumentata sino al 10 p 1000 passava ad Ospedaletto; o dopo le più miti ascoso verso i Piani di Portis innalzavasi fino all'altipiano nord-ovest di Poatebba col rapporto del 9 al 20 per 1000 interrotto da brevissime orizzontali.

Nell' agosto 1864 l' ingegnero dott. Buzzi intraprese i dettagliati rilievi geodetici da Pontobba a Tarvis colla vista di procurare le più comode curvature e dolci pendenze, por cui formavasi l'idea di abbandonaro il tracciato Cavedalis anche nel trenco da Pontebba ad Udine. E tostoche si è trattato di simili rilievi pel progetto del tronco ferroviario da Udine a Cervignano, veniva col mio concorso concertato di proseguire colla linea superiore a levante di questa città onde avvicinarla ai paesi più popolosi in uno coi capi-distretti di Tarcento e Gemona, avendo io accennata la facilità di girare i colli di Tricesimo senza d'uono di rilevanti incassi, approfittando della via additata dalla breve convalle superiormente ad Adorgnano, e sortendo a ponente di quelli di Fraelacco e Cassacco col sostenere il tracciato a conveniente altezza, nonchè di raggiungere Ospedaletto al piano di circa kl. 53 (m. 100) sopra la stazione di Udine, evitando le contropendenzo di cui sopra.

Colla fissata direzione a levante della città la nuova ferrovia Villacco-Udino-Cervignano riesce indipendente dall' attuale, porche l'attraversa sopra un cavalcavia, e si congiunge alla stazione con ampia curva in piano pressoche orizzontale.

Vonne fissato isoltre di abbandonare la sponda sinistra del Fella dai Piani di Portis a Resintta, siccomo quella in cui, giusta la premessa esposizione storica, l'attuale r. strada fu quasi esclusivamente danneggiata dallo franc, nonche di crigere un ponte sul Fella poce inferiormento a quello diretto ad Amaro, col quale si presenta anche il mezzo di aprire l'altra ferrovia già riconosciuta attendibile, per la valle del Tagliamento e pel monto Mauria al Cadore ed al Tirolo per accedere al lago di Costanza, approfittando così dei tronco comune da Udine al ponte medesimo lungo legho 5 (chil. 38). E siccome si ha la cortezza che la pondenza media della valle del Fella sta al di sotto del 10 p. 1000, così tutto il rilevato utilmento combinabile nella località di esso ponte, starà a maggior vantaggio della pendenze a destra del Fella, per cui nella tratte più sfavorevoli non devrebbero superare il 12 p. 1000.

Tali combinazioni altimetriche non possono riuscire difficili, come a prima vista appariscono, ossendoche le france portate dai rughi alle falde dei monti s' innalzano generalmente da kl. 40 (m. 49) a kl. 20 (m. 38) sopra il fondo della valle, per cui con opportuno innalzamento delle livelletto trovasi più facilmente d'imbasare sulla roccia i viadotti valevoli al sottopassaggio delle acque nonchò a raddolcire le curve et a conguagliare il piano, specialmente all' ingresso o sortita da qualche galleria o tunnel.

Con tale tracciamento il tronco in pianura da Udine ad Ospedaletto riesco della più limitata spesa, perchè si rendono necessorii soltanto due ponticelli sui canali delle roggie di Udine inferiormente ad Adegliacco, e pochi altri manufatti simili di lieve importanza sino ad Artegna; e così pure da Artegna ad Ospedaletto occorrono semplicemente alcuni tombini oltre i due ponti alquanto maggiori per l'attraversamento dei torrenti Orvenco e Drondesima.

Nella tratta da Ospedaletto ai Piani di Portis non si avrà

4) Delle notizie edite in Milano 1842 del r. ing. sig. Giovomi Donegoni riguardo alla celebratissima r. strada dello Stelvio, costruita a cura di questo Governo quasi contemporaneamente a quella il Pontebba, risulta cho appunto in causa delle maggiori nevi avovasi un dispendio non minore di quello suesposto nella hunghezza di sole legue 6.50 (chil. 49.50).

difficoltà d'istituire i ponti per attraversare gli alvei ghiajosi che lungo la r. strada sono muniti di semplici Cunettoni selciati, e ciò tanto meno ove si pensi a frenare lo cadenti alle gole dei monti con alcune serre la di cui erezione venne finora pur troppo trascurata. E mercè il passaggio dalla sinistra alla destra sponda del Fella, dai Piani di Portis fino al ponte Peraria si abbandona la falda tanto soggetta a scorrimonti di materio, montando su quella costantemente soleggiata e fornita di poggi sui quali, oltre il capo-distrette di Moggio, incontratisi parecelli altri abitati che non obbero a deplorare disastri di sorte alcuna. L'intero tronco poi, come sopra elevato, sollova dall'impegno di costruiro un eccessivo numero di ponti secondari, e di lottare col formidabile torrente l'ella.

Finalmente dal tracciamento di dettaglio, già praticato dall'ingegnere dott. Buzzi, emerge che anche da Pontebba a Tarvis, estesa kl. 13,000 (m. 19,910), si avranno N. 36 curvo dal raggio non minore di kl. 150 (m. 284 ½). Per metà circa del tronco le pendenzo rinsciranno minori del 10 p. 1000 e per l'altra metà quasi sempre del 13, aminottendo la massima del 14 soltanto per una tratta di kl. 1026 (m. 1946) e frapponendo le stazioni in orizzontale.

Ora per evitare ripetizioni sul vero stato della r. strada Pontebbana, gioverà direttamente sogginngere al confronto di quanto asserì in proposito l'ingegnere in capo sig. Semrad da pag. 41 a 43.

Tutte le difficoltà e le spese incontrate pella costruzione o manutenzione della r. strada Pontebbana vonnero sopra descritte colla massima lealtà in hase delle mie ispezioni locali nel lungo periodo di oltre 30 anni a delle più accurate indagini nei documenti d'ufficio, o perciò ritengo sufficiente ricordare: che nel decorso anno 1864, fu ritardato solo di poche ore, mai però intercettato, il passaggio: che nen obbe luogo alcun danno tra Dogna e Pontebba; e che i nuovi lavori tutti esegniti lunghesso tronco in questi ultimi anni, nonché quello tuttora in corso nella località dei Vidali inferiormente a Dogna sono conseguenti alli dissesti portati dalla piena del 1851.

Le condizioni della volle del Fella favoriscono il tracciamento della linea ferroviaria sulla falda del monte, e sarebbe uno sproposito il contemplarla al basso. Nell'attraversata dei Rivi Bianchi presso Ospedaletto riesce facilissima l'istituzione di qualsivoglia manufatto pol travalicamento delle acque, le quali dal 1858 in poi non hanno avuta la forza neppure di sconcertare que' piccoli rilevati di ghiajo rivestiti con ciottoli che servono di basamento alle autonne portanti i fili telegrafici. E garantentiosi che quello acque considerate dall'ingegnere Sentrad quale ostacolo principale, non danno invece alcuna inquietudine, riesce superfluo parlaro delle altre.

Dalla descrizione delle condizioni geologiche ed idrauliche della valte, esposta da esse ingegnere, apparisco come in affrettata ispezione locale, e senza alcuna nozione del progetto compilato dal Cavedalis sino dall'anno 1857, e degli studi recontemente intrapresi dietro concerti con questo ufficio, non si formò alcun concetto di tracciamento della ferrovia, mentre egli accenna talora li maggiori ostacoli ossservati a destra, e tal'altra quelli a sinistra del Fella, e cesi facendo ha sommato gli esagerati difetti di entrambe le sponde del terreno e delle falde dei monti.

Si è molto diffuso nella descriziono delle diverso qualità e saltuario medificazioni delle roccie lungo i monti suddetti, ma ciò non impone alcun speciale riguardo, dappoiche, è stato abbastanza osservato da più colebri geologi come nei terreni giuresi delle nostre alpi, i calcari terrosi o compatti si fanno a poca distanza cristallini, e se carichi di magnesia, screpolando in ogni parto, cangianti in dolomiti, come altrovo si cangiano in gessi; così pure pella commistione di altre materie le argille schistose assumono il carattere degli schisti micacci e talcosi, e finalmente le arenarie si cangiano in banchi di quarzo granularo. Per queste trasformazioni, frastagliamonti, e salti delle roccie che i geologi stessi hanno attribuito ad opera del metamorfismo, venne loro data la denominazione di roccie metamorfiche.

Non fecero però distinzione alcana fra le alpi del Friuli e quelle del prossimo territorio illirico seguenti la valle dell' Isonzo, quasi parallele ed alla breve distanza media di leghe 3.40 (chilom. 24), ed anche per quanto si dirà in seguito, non emerge di formare soggetto di odierna discussione. Ed è perciò che a questo punto reputo più decisivo l'assicurare che nessuno fra i tagli di roccia già da molti anni effettuati verticalmente nelle diverse pendici ed altezze da kl. 1 (m. 1.89) a kl. 20 (m. 38) sommanti niente meno che l'estesa di circa kl. 10,000 (m. 18,900) si è alterato in modo da incutere timori, nè consta essere finora avvenuto alcun infausto accidente.

Siccome però nella descrizione suddetta si accenna che superiormente a Dogna la r. strada costruita sulla reccia mar-

nosa precipito nel 1864 per una lunghezza per lo meno di kl. 400, debbo dichiarare essere questa una pura invenziono di chi avesse in tal modo informato il Semrad; mentre la località di cui sembra trattarsi sarebbe quella denominata i Ronchi, dove, giusta l'esposto all'art. II. 4. I. del promesso Resoconto, compivasi nel 1864 la sistemazione in ritiro della strada distrutta dal Fella fino dal 2 novembre 1851.

Ed infine giova avvertire che le colline più basso nei territori di Artegna, Collelto e Tricesimo, anzichè essere composte di sgretolamenti diluviani, contengono nuclei di trachiti o roccie granulari più o meno porose, in un con quarziti ed arenaria (grès) conosciuta in questa provincia sotto il nome di pietra piacontina, la quale serve mirabilmente alle migliori costruzioni.

Dietro tali rimarchi, dovrebbesi ritenero che il Semrad non siasi recato ad ispezionare neppure di corsa la r. strada Pontebbana, ed abbia invece riposta piena tiducia in altro incaricato, il quale perciò sarebbe nella massima mala fode, se egli stesso non fosse stato ingannato, como è pur possibile, perchè non a tutti gli abitanti del luogo torna conto che alla strada postale venga sostituita una ferrovia. Può avere altresì influito la mala provenzione per aver da molti sentitu a parlare in modo esagerato di qualche ritardo od incomodo nella percorrenza di quella strada tanto frequentata da passeggeri, quando all' incontro nessuno s' interessava di ricordare l' abbandonato tingitto pel Predici.

Passando a trattare della strada per la valle dell' Isonzo, osservasi quanto segue:

L'accurata disamina del r. ingegnere in capo sig. Semuad sul tracciamento rilevato negli anni 1857-1858 pella costruzione della ferrovia da Gorizia a Villacco, nel tronco dalla confluenza del finme Idria nell' Isonzo presso S. Lucia sino al lago di Raibl al di là del monte Prodiel, fa emergere i sommi ostacoli che si oppongono al conseguimento dell'ascesa media del 40 per 1000, ed i pericoli pelle frequenti cadate di macigni, franamenti di materia, e di valanghe nevose, principalmento nelle valli del Trenta, della Bauschizza e della Coritenza, por, cui le difficoltà di esecuzione di esso tronco lungo leghe 8 da Sersotscha fino al lago di Raibl superano di molto quelle dolla ferrata sul Semmering, e quindi i due milioni preventivati per ciascuna lega di questa strada perfettamente compita, appena basterebbero pella costruzione della sede stradale.

Inoltro l'estesa della intiera strada da Villacco pel Prediel a Gorizia, risulterebbe di leghe 3.53 più lunga della linea Vilacco-Pontebba-Udine-Gorizia. 1)

Siffatto dichiarazioni dovrobboro in voro bastare a rondere frustranea qualsiasi discussione sulla preferenza dovuta alla linea ferroviaria lungo la valle del Fella, in cui anche pel descritto dallo stesso Somrad non avvi nei monti la dissoluzione rimarcata in quelli lungo l'Isonzo e le attique convalli, e ciò tanto più che dalle ripetuto livellazioni acconnate dall' ing. dott. Buzzi è ora pienamento dimestrato come pel favore della natura nella attraversata delle alpi in Scifnitz a kl. 233 (m. 432) sotto il livello del Prediel. la massima pendenza del 14 per 1000 si limiterebbe alla sola estesa di kl. 1026 senza punto allungare la linea. Per cui da Udine a Villacco si avrobbero a costruire soltanto . . . . . . . . . . Leghe 47.--(chil. 129) di una nuova ferrovia, al confronto di 🕒 24.80 (chil. 188) da Gorizia a Villacco, quindi in meno Leghe 7.80

(chil. 188) da Govizia a Villacco, quindi in meno Leghe 7.80 (chil. 59), e l'intiero viaggio da Villacco per Udine a Gorizia riuscirebbe di leghe 21.27, cioè come sapra leghe 3.53 (chil. 26.75) più breve da quello da Villacco pel Prediel e Caporetto a Gorizia, avvicinando così l'interno della Monarchia, rispotto a Venezia, di leghe 7.80 (chil. 59), e ponendo al caso di abbreviaro la linea da Udine per Cervignano a Trieste di leghe 1,50 (chil.11.40). In questo caso il viaggio da Trieste a Villacco si riduce a leghe 26.33 (chil. 200), mentre da Venezia a Villacco risulta di leghe 34.50 (chil. 261,50). \*) (continua)

1) Già tutto dalla pag. 3 alla 6 dell'opuscolo.
2) Da Vanezia per Unine-Villacco-Bruck a Vienna si avrebbe a percorrere soltanto legho 85 al confronto di legho 103 per la via di Lubiana.

#### COSE DI CITTA'

Il Consiglio comunale era invitato a riunirsi giovedi passato 22 corrente alle ore 9 di mattina; ma verso le 11 la seduta veniva sciolta per mancanza di numero legale. Crediamo non sia fuor di proposito di ricordare i nomi di quei Consiglieri che risposero alla chiamata, onde la citta possa distinguere quelli che meritano la sua fiducia, da quelli che pella loro indolenza o per falsi riguardi non la meritano punto. E speriamo di non esser fraintesi, avvegnache intendiamo parlare di coloro soltanto che non potessero accusare qualche

plausibile scusa. Comparvero adunque i signori: Francesco co. di Prampero, L. S. co. della Torre, Carlo Kechler, Giuseppe co. Puppi, Francesco co. di Toppo, G. co. Colloredo, avvocato G. B. Moretti, Francesco dott. Cortelazis, Giuseppe dott. Martina, Giacomo Boarzi, Angelo dott. Tami, G. nob. Lirutti.

E vero, se non siamo male informati, che questa astensione la si vuol attribuire ad una dimostrazione contro l'attuale Dirigenza, ma una opposizione di questo genere serve proprio a nulla e non potremo mai approvarla. Noi amiamo la franchezza e pereió avremmo desiderate che i Consiglieri fossero anzi concorsi in buon numero e che durante la seduta avessero esposto altamente le ragioni dei loro lagni come rappresentanti della città e fatte conoscere le aspirazioni del paese. In questo modo, e non altrimenti, avrebbero adenpiuto ai loro doveri verso il pubblico.

E passando alle cause che avrebbero promossa questa dimostrazione, diremo al sig. Dirigente colla nostra solida franchezza: che lo si rimprovera dinon voler redigere i protocolli verbali durante la seduta, come prescrive la legge, per cui succedono talvolta delle inesattezze che da tutti non si vogliono ritenere per mere sviste; che lo si accusa di troppi stiracchiamenti nel proporre le nomine del Podestà e degli Assessori; e che si ha potato persuadersi, sia dagli atti che dai discorsi, che non sa mantenere in Consiglio quel conteguo veramente parlamentare che si può pretendere in chi è a jeapo del Municipio, e del quale contegno, forse a ragion d'uffizio, non ne ha le abitudini. È di queste mancanzo lo si incolpa adesso anche da taluno do' suoi vecchi fautori, da coloro cioè che per lo addietro si sbracciavano a sostenerlo.

Si persuada adunque il sig. Dirigente, come avrebbo pointo persuadersi anche prima d'ora, che qui si vuole, e da tutti, un Podestà cittadino ed Assessori cittadini; che si è stanchi fino alla noja di essere retti da chi non può avere certo interesse a condurre le cose del Comme come veramente lo desidera il paeso; che questa la si è fatta adesso una quistione di dignità, e che la dignità non permette che un Commissario Distrettnale, intelligente e capace quanto si voglia, possa degnamente rappresentare la nostra città; e che infine non ci mancano nomini illuminati e ben disposti ad assumero anche in questo momento la direzione della cosa pubblica. E queste cose diciamo perch' egli sappia prendere le opportune disposizioni, onde si possa passare al più presto alla nomina degli impiegati e delle cariche municipali. Nous disons toujours la même chose, parce que c'est toujours la même chose.

- Ci pervengono da qualche giorno continuati reclami contro la scarsa illuminazione in cui si tiene la città. Non conosciamo i patti da ultimo stabiliti colla Società del gaz, e quindi non possiamo giudicaro se la Compagnia manchi si suoi obblighi, o se il Municipio ci voglia condannati a tanta oscurità. Noi annunziamo il fatto che la popolazione se ne lagna e in ogni modo è debito della: Dirigenza di pensare al ripiego.

Lanedi decorso moriva in Cussignacco un individuo attaccato da pustula carbonchiosa, co-municatagli, a quanto si ha potuto rilevare, da un bove morto pella stessa malattia. Il medico alla cura di quest'uomo ha fatto debitamente il suo rapporto, ma non si conosce so il bove venisse seppellito o se per mala sorte le carni e la pelle fossero andate vendute. Intanto la città è in qualche apprensione, ed è perciò che a tranquillare la popolazione, dobbiamo pregare il Municipio a farci conoscare il vero stato della cosa.

— In borgo di S. Lazzaro scorre perennemente un rigagnolo d'aqua immonda, le cui esalazioni possono portar qualche nocumento alla pubblica salute. Giorni sono il proprietario della casa al N. 1459 rosso cra disposto ad incontrar qualche spesa per facilitare lo scolo di quelle nè chiare, nè fresche, nè dolci acque. Il Municipio non lo ha permesso; ma è appunto per questo che gli corre l'obbligo di pensare prontamente a togliere quelle immondizie.

OLINTO VATRI redattore responsabile.

ASSOCIAZIONE AL GIORNALE POPOLARE

### L'ARTIERE UDINESE

che uscirà nel luglio p. v.

L'Articre Edinese sará un foglio settimanale diretto all'educazione popolare, scritto nel modo più atto a senir compreso dal popolo. Escirà ciascana domenica, cioè venir tompreso dai popoio. Estra ciasema nomenica, cioc nel giorno del riposo, affinchè agli artieri sia dato di poterio leggere senza alcuna pérdita di quel tempo che devono impiegar nel lavoro. Si occuperà da prima della loro educazione morale, per lo più prendendo a testo da' suoi discorsi un proverbio della nostra Nazione, ovvero specialo della lingua friulana, con epportivii commenti el esempii, da discorsi seritti segminera an discorso su quallo modaline. della lingua trutana, con opportivit commenti ed esempii. A questi scritti segniterà un discorso su quelle moderne istituzioni economiche che rengono indirizzate a promuovere la prasperità delle classi operaje, per esempio società di mutto succorso, casse di risparanio ecc. Poi verranno le notizie tecnirhe sui progressi delle singole arti meccaniche; le notizie sulla condizione e coltura di artieri di altri presi, e, da utdimo, la esposizione statistica di tutte le istituzioni della nostra Città e Provincia utili alle classi populane, comi anche la relazione di qualche egregio lavoro dei nostri valenti artieri udinesi e frintani.

I Soci dell'Artiere Udinese si distinegueranno in Sicci

I Soci dell'Artiere Udiacse si distingueranno in Soci

A Soci dell'Artiere Cimese si distingueranno in Soci protestiorii e in Soci-artieri.

I Soci protestiori saranno que' gentili citadini di Udine e della Provincia, i quali col favorire la stampa di un vero giornale pel popolo, intenderanno giovave alla educazione morale e tecnica di esso. Eglino si associoranno al giornale per un anne, cioè dal filiaglio 1807. 1865 a tutto giagno 1866, e pagheramo l'importo di Gorina tre ia due rate. In prima con fior, 1. 50 entre luglio p. v., e la seconda, di egnale importo, entre il mese di gennajo 1860.

I Soci-artieri si abbligheranno anch'essi all'as-1 5965-127716 Pr st abbigneranno anch essi au esciazione per un anno, paganda nella prima settimana di lugliore ottobre 1863, di gennajo e aprile 1863 soldi efinquinassa in argento per ciascon trimestre. Eglino riceveranno senz'altra spesa il giornale al recapito indicato; e tra essi (che con l'associarsi addinostrevanno l'intenzione di profittare della lettura del Giornale) si estrarrà asorte il premio di fiscalità censte stabilito dalla Redazione a commemorazione della festa di Figurite Afficiario e a commemorazione della festa di Figurite Afficiario sorie il premo di MOPRIE CONTO stabilito dalla Re-dazione a commemorazione della festa di Danite Afri gliveri, quindi nel 21 maggio 1866 e coll'intervento del Municipio. Se questo pensiero della Redazione trovera benevola accoglienza presso il Pubblico e molti s'inscrive-ranno tra i SACI protestari, la Redazione stessa fia in animo di stabilire altri premii per incoraggiare gli artieri che meglio si fossero distinti con qualche prodotto dalla laca acto.

della loro arte.

Il prezzo d'associazione per i garzoni di negozio sarà eguale a quello pegli artieri, e anch' essi avrauno parte nella suddetta ostrazione. In Udine e nei Capi-Distretti della Provincia i numeri

dell'Articre Udinesse saranno venduti anche se-paratamente, ciascano al prezzo di soldi quantitro. I Soci della Provincia o di altre Provincia per rice-vere il Giornalo pagheranno annanti fiorini tre in due rate, come è stabilito per i Sacil protettori.
li recapito del Giornale è presso il Librajo Paolo

erasi sulla Piazza Contarena. Udine, 14 giugno 1865.

PROF. CAMILLO GIUSSANI EDITORE-REGATTORE.

### AVVISO AI BACHICOLTORI

A tenere della Circolare 5 corr. restano aperte le sottoscrizioni a tutto il 5 Luglio p. v. per Cartoni Semento Buchi originarin del Giappone presso il mio rappresentante sig. Gio. Butta Mazzaroli in Udine.

ł

un an:

abonnement

de

PAOLO ZANE

## SEMENTE BACHI

La ditta sottoscritta sta confezionando semente di buchi giapponesi di prima riproduzione nel proprio stabilimento di Venzone, come in Carnia, ed altre parti della provincia presso distinti bacologi. La semente viene confezionata unicamente con galette di rinscita perfetta, prodotto di certoni originari da essa dispensati, i quali obbera cenanga carnella cuenesse. spensati. ensati, i quali ebbero ovunque completo successo. La ditta stessa previene anche gi onorevoli suoi commit-

tenti, di aver prese le opportune disposizioni per ritirare anche quest'anno la somente originaria dei Citypiouse sui cartoni e che verranno usate le stesse precauzioni e cure adoperate lo scorso anno, sia nell'acquisto, come nel trasporto e perfetta conservazione

Offresi pertanto di assumere commissioni da oggi a tutto il giarno 340 corrente alle segnenti condizioni:

1. Per ogni oncia sottile veneta di semente giapponese garantita di prima riproduzione franchi 4 (sel), pagabili con franchi due al conferimento della commissiono, ed il saldo alla consegna del seme, cioè entro Novembre p. v. o prima a piacero de' committenti. I cartoni porteranno il timbro ad allo della ditta. olio della ditta.

olio della ditta.

2. Per ogni cartone di semente originaria del Ciappone contenento per lo meno grannii 20 a netto (ciae'/, d'oncia) franchi 18 (do dici) pagabiti con franchi 4 al conferimento della commissione, ed il saldo olla consegna del seme, cioè entro un mese dal suo arrivo che verrà notiziato ai committenti.

Udine 10 Giugno 1865

A. Kircura Antivani

A. KIRCHER ANTIVARI

## SEMENTE BACHI

Presso il sig. Gio. Batta. De Giusti Borgo Po-scolle in Udine rappresentante la Casa F. Gherardi di Milano è aperta la sottoscrizione per la vendita del Seme Bachi in Cartoni originari Giapponesi per l'allovamento 1866, nonché per la Semente prima riproduzione in Europa che confezionerà la Casa stessa quest'anno in tre delle migliori località Veneto-Lombardia e Piemonte, e si accettano anche commissioni a prodotto per grosse partite.

#### CARTONI PER SEME BACHI ad imitazione di quelli del Giappone

Di detti cartoni il solo deposito in Udine è presso Luigi Berletti.

Questi cartoni sono di perfetta imitazione a quelli del Giappone, unico ritrovato per la conservazione inalterabile della semente bachi, fabbricati con materie affatto inocne.

## NUOVA FABBRICA NAZIONALE DI FIAMMIFERI di e. lebuer in gorizia

Qualità distintissima -- prezzi assai modici -pronta esecuzione di qualunquo domanda, sono i titoli sottori quali il fabbricatore si lusinga di ve-- Produce inoltre i zolfanelli così nir preferito. :detti arzentati.

Il Farmacista Angelo Fabris, fornitore dei medicinali del Civico Ospitale, nonché di varii istituti di educazione e di pubblica beneficenza, non tiene confronti colle più rinomate farmacie per servire il pubblico con composti e preparati Chimici i più utili e necessarii all'umana salute, provenienti dalle più accreditate officine farmaceutiche di Francia, Italia, Germania, ecc. ecc.

È ineltre sempre doviziosamente fornito d'istramenti di Chirurgia e d'Ortopedia in gomma, seta, cotone ecc. ecc. cioè tiene un completo assortimento di cinti, calze clastiche, cinture ipogastrighe, urinali per ambe i sessi, schizzetti

di metallo e di cristallo, siringhe, minuggie ecc. ecc. In quanto all'olio di Meriuzzo egli lo ha gennino, perchè lo riceve dall'origine avendone sempre una copiosissima scorta per la vendita all'ingrosso ed al detaglio; e di più tiene l'olio di Meritazzo Jongh, Langton, Seravallo e Zanetti di Mitano combinato al ferro.

È depositario dei specifici depurativi del sangue in forma di Sciroppo, di The e di Cidelle del D. Fr. Köller di Gratz, autorizzato questi dalla Eccelsa Luogotenenza di Gratz ed è pure depositario di tutte le acque medicinali minerali, della Revalenta Arabica; e finalmente per convenzione privata è l'assoluto Depositario di Sanguette della Ditta Gio. Batt. Dal Prà di Treviso.

Dal sno Negozio farmacentino si può avere il fiore di Zolfo per la malattia delle uvo in sacchi ed in barili originali a prezzo modico, proveniente dalla Francia, Romagna e Sicilia garantito purissimo, avendolo assoggettato agli esami od assaggi Chimici.

Sua cura infine è quella di sevire ognuno con onoratezza, diligenza ed onestà, avendo in sua assistenza persone espertissime nella professione.